Associazioni

N

elli

da-

isce

ot-

ura

In Udine domicilio, nella Provincia e nel Regno, pei Suel con diritto ad inserzioni, un anno . . . b. 94 ! semestre, trimestre, mose in proporziono. - Per l'Estoro agginngere la spese. postali.

articoli comunicati, secrologie, atti di ringrasismento, eco., at ricevono unicamente presso l'Ufficio di Amministramero 10 - Udino.

Insertionic

Le inserzioni di appunci.

il Giornale esce tutti i giorni, eccettuate le domeniche. — Si vende sil'Emporio Giornali e presso i Tabaccal in Plazza Vilterie Emanuele e Mercatovecchio. — Un numero cent. 5, arretrate cent. 10.

## Sua Eccellenza

## Luigi Luzzatti.

Anche il Senato, come prima la Camera, andò in vacanza pasquale, e la riconvocazione avverrà nel 14 aprile o giorni prossimi. E l'ultimo atto notabile del Parlamento italiano fu un saluto a Guglielmo Gladstone, lo Statista liberale inglese amico dell' Italia!

Per le vacanze della Camera e del Senato, i nostri Ministri godono po' di tregua da parte dei membri delle due assemblee; ma, come annotammo anche jeri, saranno in queste due settimane fatti segno alle indiscretezze di Corrispondenti e Gazzettieri. I quali, non potendo fare vacanza, si divertono, secondo umori di partigianeria, a creare dissensi, a funtasticare connubj, a punzecchiarli su quanto propongono ovvero si suppone che abbiano da proporre. Cosichè quelle povere Eccellenze, nemmeno a Pasqua, avranno un po' di

Noi comprendiamo benissimo ne' Corrispondenti e Gazzettieri il bisogno della ciarla quotidiana; ma, d'altronde, siamo persuasi che, esercitando la critica politica con dubbia coscienza, danneggiano la vita pubblica italiana.

Il Paese abbisognerebbe di fiducia ne' governanti suoi; or coll'impicciolirli e censurarli ogni giorno, si fa ad essi troppo pesare la croce del Potere, e se ne intiepidisce forse l'attività intellettuale. Peggio poi, quando a torto se ne falsano gl'intendimenti e si tenta di guastare l'opera loro.

Le quali riflessioni ci vengono oggi spontance, leggendo come in un Glor. nale, veneto siasi cominciato, da qualche giorno, a diffondere diffidenze e spregj mal dissimulati contro il solo Ministro che abbiamo della Regione nestra, Sua Eccellenza Luigi Luzzatti. Del quale, pur in dicembre, l'Esposizione finanziaria veniva accolta con plauso quasi unanime! •

E' vero: quella Esposizione, frutto di molto ingegno ed assidul studj, poteva sino da allora ritenersi di soverchio inspirata a roseo ottimismo; però aveva bastato a quietare pel momento acuti desiderii, e a dimostrare il buon volere di tutti i Ministri per adempiere finalmente ad antiche e solenni pro-

Ora in quattro mesi certi dati del-Esposizione, che assicurava l'equilibrio del bilancio, si saranno di qualche

Appendice della PATRIA DEL FRIULI 28

## Fata di primavera

[Dal francese].

Quel penoso viaggio, intrapreso in fretta ed in uno stato di eccitazione febbrile, aveva finito con lo stremargli

Poteva appena sostenersi in picdi, e cadde più che assidersi su di una seggiola. Cercava invano di parlare, balbettava, solfocava.

A tal vista, l'affezione fraterna di Leonida si risveglio. Tutta la casa in un'attimo fu sossopra.

Artemisa, ella medesima si fece notare per le sue premure, però con uno strano sorrico verso colui che ne era

l'oggetto. Ella gli fece respirare dei sali, lo costrinse a bere un bicchier di vino di Spagna, e mangiar dei biscottini.

Il disgraziato era digiuno. Ma a poco a poco riapri gli occhi, si rianimò. I domestici furono fatti allontanare, ed

ei potè infine spiegarsi. nite in mio ajuto... Sono stato ingan- ti comprendo ancora... Che cosa ti abnato, derubato!... O piuttosto, no, io bisogna per rimetterti a galla?

poco mo lificati; avvenimenti impensati avranno poi spostate alcune cifre, e per altre dimostrata la fidanza soverchia nelle risorse dello Stato Ma quale colpa nel Ministro, se non potè antivedere certi avvenimenti e certe deficienze di redditi, con genio divinatore?

(CONTO CORRENTE COLLA POSTA)

L'on. Luzzatti Ministro del Tesoro, dopo intelligenze coi Calleghi, nella sua Esposizione finanziaria tracciò un vasto programme, in obbedienza a quanto si aveva annunciato al Paese nei più recenti Discorsi della Corona; programma rispondente poi, in senso liberale, ai pubblici bisogni ed alle esigenze dello Stato. Ma chiaro era che al tempo, e non breve, affidavasi l'esecuzione di quel programma; poi speravasi allora che straordinarii avvenimenti non l'avrebbero turbato.

Dunque non è colpa dei Ministro se, per via, egli avrà dovuto modificarlo in qualche punto; se, tra esigenze diverse da ogni parte, debbi ora nel bilancio di assestamente comprendere variazioni avvenute dopo l' Esposizione finanziaria.

Noi dicemmo già che tanto riguardo il suddetto bilancio di assestamento quanto riguardo la riforma della tassa sui fabbricati, nel periodo delle vacanze pasquali si troverà modo per accontentare i più, e quindi sarà evitata la crisi. Ma ci duole che un Giornale moderato, e proprio a Venezia, si diverta a rappresentare ora l'on. Luzzatti in discordia con parecchi Colleghi, e quasi quasi se ne desideri la caduta, evocando a succedergli un rigido tassatore, una già scavalcata Eccellenza!

Male, male assai, che si cerchi di screditare davanti il Paese i Ministri, specie quando, per sostituirli, si dovrebbe richiamare i caduti, rimessi a nuovo, e senza concreta speranza del meglio. Ed è male che, essendo l'on. Luzzatti il solo Ministro veneto, nella patria sua abbia a trovare ora oppositori appassionati; mentre non lo erano poco tempo addietro, quando, anzi, gli si prodigavano carezze e blandizie!

Noi vorremmo che Corrispondenti e Gazzettieri, compresi delle difficoltà del governare, moderassero le censure politiche, od almeno, senza ingiusta partigianeria, si facessero a considerare gli atti ed i propositi de' Ministri obbjettivamente, e con approfondito studio degli ardui problemi connessi con la questione economica finanziaria.

Vedere in IV.a pagina.

## Movimento Piroscafi Postali della N. G. I.

mi sono ingannato... Sono stato un malaccorto, un'ignorante. Per riuscire nelle speculazioni, è necessario...

- Sapersi dirigere come in mare, mormorò Leonida, essere marinaj.

- E' appunto ciò! proseguì a dire Mario. lo aveva sempre vissuto in terra... Sulla mia terra, in campagna. Ah, perchè non vi sono sempre rimasto?... Noi eravamo così felici! Ma ecco quel che avviene: si vuol arricchirsi... si sente ripatere intorno a sè, che ogni sostanza che non si vada aumentando, si diminuisce... Ed io ho tentato la sorte, ho tentato Dio... Ah, se non ci fosse stata la guerra.. Ma no, no, avrei fatto fiasco lo stesso... Forse che si deve arrischiar il certo per l'incerto, l'avvenire dei propri figli? E dire che io credeva di lavorare per essi! Imbecille! Cattivo padre... lo li ho invece rovinati !... Che cosa accadrà di Luigi? Come potrà prender marito Susanna, la min povera Susannetta ?... Io ho tutto compromesso, tutto, persin la dote di mia figlia !...

Faceva pena a udirlo pronunciare quelle parole incoerenti. Egli piangeva come un bambino.

- Calmati, su! Vedremo! gli disse suo fratello. Tu sai bene che io non lascierò che tu ti disperi a questo modo... - Tutto è perduto se voi non ve- Ma vedi di essere più chiaro... Io non

La parola saluto deriva da salute; e i nostri Padri che la inventarono e sapevano usarla nel suo vero significato, han fatto conoscere che l'augurio ai loro simili del massimo fra tutti i beni della vita era improntato di cordialità, e ne davano prova non solo con la loro buona convivenza sočiale, ma anche quando si avvicinavano o si allontanavano gli uni daglivaltri.

Il saluto è in uso anche ai nostri giorni, ma con quella differenza che passa fra un atto amorevole e un atto civile; e siamo ben lungi dal credere che il salutante e il salutato interpretino il saluto come augurio di salute.

Mi sovviene di un medico il quale, nel congedarsi dalla compagnia, si espresse con la parola: Salute! Veramente un medico, per l'indole dell'arte sua e per il proprio tornaconto, era naturale che invece di salute dicesse malattia; ma io in tale circostanza mi proposi questo dilemma: O il medico saluta quelle persone in tal modo perchè nessuna di esse ricorse all'opera sua, nel qual caso poco gli avrebbe importato che la loro salute fosse dannosa ai suoi colleghi; oppure è un medico tanto disinteressato ed anzi filantropico, da preferire la sanità di tutti i corpi umani, anche a costo che il benessere universale avesse a costringere lui ed i suoi camerati in medicina a mutar professione.

Ad ogni modo, è a ritenersi che quel medico non avesse altri che lo imitassero sinceramente in tal genere di saluto, perchè in contraddizione allo scopo per il quale si apprende la scienza d' Esculapio.

Del resto, se il vi saluto odierno è una formula di semplice convenzione, e se ne ignora il vero significato, il vi auguro la salute è una frase abbastanza cognita a chiunque la esprima. Ma quante parole e quante frasi si van ripetendo fra conoscenti ed amici, senza che il cuore e neppure la mente vi abbiano parte!

Si è soliti ad augurare salute a quanti si incentrano alla ricorrenza d'un nuovo anno. Se l'augurio è fatto non ce ne curiamo degli altri giorni i rio, per l'unica ragione che questa dell'anno. Se poi è applicato all'intero periodo annuale, sarebbe come si dicesse che ci riteniamo dispensati dal rinnovario fino ad altra consimile eccasione.

A me sembra invece che la manifestazione dei nostri buoni sentimenti verso degli altri, sia opportuna in qualunque momento, e più che tutto mi sembra che questa sia nulla, se scompagnata dalla sincerità.

Quanti mai ve ne sono che della salute degli altri si vadano preoccupando come si trattasse della propria? Pochi o nessuno. Vi sarà qualche madre che palpita per la vita dei figli; qualche figlio che impallidisce al pericolo di perdere il genitore; conjugati che tremano al solo pensiero della vedovanza; parenti od amici che paventano il distacco da quelli che amano, ecc.

Ad onore della specie umana, si dovrebbe ritenere che codeste affezioni profonde esistano numerose; ma ab-

- Cento mila franchi... Io credevo incassarli a Marsiglia... era un deposito che avevano promesso di rimborsarmi... Avrei allora tenuto testa all'uragano... e tutto si sarebbe riparato... E giungo a Marsiglia . e trovo che i pagamenti sono sospesi!.. V i sapete, la Banca di Credito... Si tratta di un fallimento.. o press' a' poco... Alla notizia di quel disastro, mi è sembrato che la terra si aprisse per seppeltirmi., Sono caduto... E stato come un terribile colpo di mazza... Un'attacco apoplettico... Ah, senza i medici che si trovavan là, sarei morto. Essi mi avevano raccomandato di tenermi tranquillo e di attendere... «Ci va della vostra vita, non vi tormentate così » Eh, si, appena voltarono essi il dorso, ecco che io me ne fuggo, e corro... in cerca di banchieri, di amici... Oh, gli amici! Nulla, nulla! La mia testa si perdeva... io stava per diventar pazzo... Già da alcuni mesi, io aveva tenuto celato le mie apprensioni... lo aveva già tanto sofferto... Tutto ad un tratto, ecco che mi ricordo di te... di voi Artemisa... E riacquistando un po' di forze, sono partito... Ed eccomi qua... Salvatemi, salvatemi!

Egli si era gettato ai loro piedi scongiurandoli a mani giunte, e singbiozzando.

biamo quotidiana prova del contrario, massime allora che i legami di parentela son meno stretti che mai, e i calcoli dell'egoismo sono più in lotta con l'amore della conservazione e prosperità di coloro che dovrebbero esserci cari.

Come pretendere che l'augurio di sana e lunga esistenza sia verace e sincero in tutti quelli che dalla sparizione dal mondo di colui che viene in tal modo felicitato attendono un miglioramento qualunque della propria sorte? Vi saranno delle eccezioni onorevoli, ma queste fanno meglio risaltare le opposte intenzioni della maggioranza.

Qanto a parenti, quelli che più degli altri fan dubitare della loro leaità, sono i nipoti. Non v'è zio che non abbia nid'una discreta facoltà, mentre in caso diverso non li vedrebbe mai. L'asse ereditario moltiplica questi discendenti dai collaterali a tal segno, che vogliono esserio anche quelli che non lo sono.

Augurare salute ad un collega d'impiego che sovrasta per anzianità e per grado, e che andandosene per i fatti suoi lascierebbe all' amico che lo felicita, la sua nicchia desiderata, sarebbe lo stesso che far voti per la propria immobilità, e sarebbe un posporre il proprio vantaggio a quello d'un altro. Ma si deve augurargli salute egualmente, perchè così vuole il costume; e tutti sanno che i costumi son quelli che, buoni o cattivi, dànno l'impronta ad un popolo fatto.

Si augura salute e lunga vita anche a quelli che servono d'inciampo non solo alle nostre mire interessate, ma eziandio ai nostri disegni ambiziosi. Se la sincerità dell' augurio può essere contestuta quand'esso vien fatto a persona con la quale ci troviamo in relazioni di sangue, quanto non dovrà esserlo allorquando si tratti di persona, affatto estranea, che ci preclude la via conducente alla realizzazione della nostra sognata grandezza?

Il saluto e l'augurio della salute ci vengono alle volte trasmessi coi mezzo degli altri. Per lo più questa forma di complimento non veste il carattere d'una gentilezza benevola a noi propriamente diretta dal salutante, ma è un atto di cortesia devoluto alla sola perper quel solo momento, vuol dire che sona incaricata del saluto e dell'augutrova in istretti rapporti con noi. Che razza di salute possano invocarci codesti salutanti incogniti con tal genere di saluti, ognuno che lo può immaginare l

## La questione di Cuba.

### Quel che ha frultato uno spettacolo.

Madrid, 1. Lo spettacolo dato iersera al teatro reale, per raccogliere fondi in pro dell'esercito, fu splendido; produsse un milione di lire destinato all' aumento della flotta.

Intervennero la Regina Reggente, ministri, l'aristocrazia e tremila spettatori. Vi furono evviva entusiastici in onore della Spagna, di Cuba, dell'esercito e della marina.

Il pubblico fece alla Reggente, a più riprese, ovazioni indescrivibili. Nessun incidente.

servava, come in attesa ch'ella parlasse per la prima.

 Voi avete fatto bene a venire, disse ella, intine, ed a far assegnamento su

- Bene! fece Leonida.

- Sì, sopra voi due, proseguì Mario, stordito. lo so, Artemisa, che mio fratello vi ha donato tutto... Noi non abbiamo nulla a pretendere sulla sua eredità... Questo danaro, e da voi che lo ricevo a prestito... poichè non si tratta che di un prestito... Noi ve lo torne- due fratelli si mostrarono egualmente remo col tempo... i mier figli, se io non sono più vivo... Mancò ben peco che non li rivedessi più... E adesso ancora, guardate, mi attraversa il cuore, un presentimento di morte...

- Ah! fece la mulatta rinculando come spaventata, ma con una intraducibile espressione sulla fisonomia e nello sguardo.

Nè l'un nè l'altro però dei due fratelli se ne accorsero. Mentre si abbracciavano, il più vecchio diceva all'altro: - Morire? Vuoi tu tacere? E tutti

coloro che ti amano, ad incominciar da noi, non è vero Artemisa?...

- Certamente, rispose ella, come risvegliandosi da un sogno. Non sono io forse sua cognata?... o meglio, sua serella? Non sono io stata forse allevata Artemisa, fino allora attenta e muta, la Lavandou, dove trovai una famiglia? si affrettò a rialzarlo. Suo marito l'os- Ho io forse altri figli, del suoi? Tutto Quel che la Spagna ha rispeste zgli Stati

Washington, 1. La risposta della Soagna venne comunicata stamane da Mac-Kinley al Comitato per gli affari esteri del Senato. Dicesi che la risposta corrisponda praticamene al ricetto delle domande degli Stati Uniti in favore cioè della istituzione di un governo autonomo a Cuba chiesto da Mac-Kinley, onde si rispetti la volontà della maggioranza del popolo cubano, che è favorevole all' Home-rule sotto la sovranità della Spagna.

#### L'invio di una mave.

Roma, 1. — Si afferma che dopo la poti, massima quando può disporre odierna conferenza fra Rudini, Visconti Venosta e Brin è stato deliberato l'invio di una nava nelle acque di Cuba.

Si ripete la voce delle trattative di vendita della Carl' Alberto agli Stati

#### La visita ad un cantiere.

Liverno, 1. - Il comandante americano Browson visitò il cantiere Orlando, esaminando minutamente la navi. Pare definitivo l'acquisto della nave Baseir costruita per il Marocco. Il comandante Browson è partito nel pomeriggio per Roma,

# Cronaca Provinciale.

Cividale.

Consiglio Comunale. — Ieri il patrio Consiglio si riuni in seduta di primavera. Erano presenti 16 consigliori, 2 assenti, 2 rinunciatari. Letto il verbale della precedente seduta, fu approvato. Si procedè al sorteggio di 8 consiglieri che coi 2 rinunciatari Nussi e Rizzi formano la metà prescritta dalla legge per l'estrazione di quest'anno, in seguito alle ultime elezioni generali. Imbussolati i nomi dei 18 consiglieri in carica, alla presenza di tre scrutatori, il sindaco estrasse dall' urna i seguenti con l'ordine seguente : Brosadoia avv. Pietro, Pollis nob. D.r Antonio, Gabrici cav. Giacomo, Mesaglio Antonio, assessore, Volpe Attilio, Coceani Sebastiano, Coceani Francesco, Zanutto Giuseppe, Atto Balutta, e quindi saranno rieletti o sostituiti. Restano in carica: Morgante cav. Ruggero sindaco, Moro Felice, Paciani nob. E., Paciani nob. Giuseppe assessori, Marioni perito Giovanni, Rubini D.r Domenico, Augeli Gio. Batta, Carli cav. Rinaldo, Juri Antonio, Caneva Giuseppe.

Per l'avvenuto sorteggio, anche per gli ultimi incidenti, la lotta elettorale è ben delineata, e le sue proporzioni non sono ancora prevedibili.

Si esaurirono poi altri oggetti dell'ordine del giorno, in Il lettura, e si deliberò dietro istanza della Presidenza del Circolo Filarmonico e di 398 cittadini, di insistere presso la Giunta P. A, perché sia approvato l'aumento per la Banda, in considerazione che già i cittadini privatamente concorrono con lire 600. E facciamo voti che l'autorità tutoria vorrà appagare questo vivo bisogno pel decoro cittadino.

è per essi. La somma domandata dal padre, non è nostra, mentre sono essi che la forniscono... Quel che noi possediamo non deve forse tornar ad essi un giorno? Se io restassi sola e povera, non mi accoglierebbero essi a lor volta, come un tempo i loro genitori? Fra noi nè conti nè divisioni... una franca e cordiale amicizia.

La mulatta, era dessa sincera, oppure rappresentava ella una commedia? Nessuno avrebbe saputo dirlo. Ma i

riconoscenti di si generoso linguaggio.

Mario vi scorgeva la fine delle sue pene, Leonida, una prova di confidanza e di affetto. - Ah! sclamò desso, io ti aveva ben

giudicata quando ho fatto di te mia moglie... Da quel tempo tu mi avrai trovato spesso esigente, sospettoso ... E ultimamente ancora...

Ma s'interruppe, come indietreggiando da una confessione che dal cuore gli risaliva alle labbra.

- Dubitavate voi dunque di me? gli chiese dessa, con una certa tal quale inquietudine.

- Non parliamo più di ciò! rispose egli. Ah, io ti amava troppo... Ma eccomi ora rassicurato e tranquillo...

(Continue).

Auguriamo al bravo magistrato, che nella nuova residenza, continui a trovare come tra noi, popolazioni miti, pazienti e civili.

In Duomo. - Si eseguirà Domenica, il Miserere dell'abate Candotti che attrarrà senza dubbio una folla ammiratrice ad ascoltare la musica che oggi non si scrive.

Concerto-saggio. — Domenica alle 8 e mezza, come da partecipazione pervenutaci, nella sala del Friuli avrà luogo il primo concerto - saggio degli allievi della scuola d'arco, diretta del maestro Bertossi, prof. Pistorelli e F. Piccoli con un programma attraentissimo.

#### Fiume di Pordenone.

Incredibile, ma vero. — 31 marzo. — Disgraziati amanti del velocipedismo! Non basta che siano stati assoggettati ad una tassa abbastanza gravosa ed alle inerenti nojose formalità; gli utenti di biciclette sarebbero condannati anche a percorrere distanze rilevanti per assoggettare la macchina al marchio ed al pagamento della tassa relativa. Gli utenti di questo Comune vengono chiamati, per l'adempimento di questa formalità nientemanco che ad Udine, a distanza dunque di circa cinquanta chilometri! Sarebbe lo stesso che dire che questo tanto comodo, quanto così perseguitato, mezzo di locomozione, è soggetto ad una tassa che non è fissata ed eguale per tutti, ma varia in ragione diretta della distanza dal sito, in cui si usa ed è inscritta per il fisco, a quello in cui deve subire la modalità di abilitazione e pagamento della tassa. Che non si possa usare in ciò un

tigare il fiscalismo della legge? Mi permetterei di crederlo e sperarlo. Intanto mi faccio debito rilevarne il fatto e denunciarlo al giudizio del pub-

qualche temperamento, che valga a mi-

#### Zuino.

Aspirazioni soddisfatte. — Da molti anni questa popolazione vagheggiava il giorno di veder la sua Chiesa decorata da un concerto di campane.

E i munifici conti Corinaldi di Padova, accolti con favore i desideri della popolazione, ne assunsero totalmente la spesa, dandone la commissione del lavoro ai distinti artisti De Poli e Basaldella.

Il lavoro delle campane riuscì stupendamente bene, z nel giorno 25 marzo ebbe luogo la festa inaugurale, che riuscì veramente solenne.

In tale circostanza, poterono ammirarsi anche due bei stendardi commessi ai bravi pittori Filipponi.

### Moggio. Una dichiarazione.

Non intendo di aprire una polemica

Egregio signor Direttore,

ma di fare una semplice dichiarazione Il signor Barnaba Perissutti, facendo evidente allusione a me, scrive alla Patria che, a sua denuncia, la questione della cessata Esattoria di Moggio avrà il suo epilogo in Tribunale; se la cosa è vera si vedrà allora ad opera di chi sia stato causato il disavanzo di gestione; se poi la denuncia non fosse sporta, sarà compito mio querelare gli inventori ed i propalatori di voci calunniose e distamatorie, ed anche in questo caso la luce si farà piena ed intera.

Affido alla sua lealtà la pubblicazione della presente e ringraziandola me le protesto col massimo rispetto

Meggio, 30 marzo 1898.

Devot.

Giovanni Schiavi.

## Da San Giorgio di Nogaro

e da altrove ricevemmo corrispondenze che pubblicheremo lunedì.

### H bilancio di un fallito.

Ecco il bilancio presentato dal fallito Biasoni Girolamo, di Rivignano:

Attivo : stabili, merci, mobili e crediti lire 9,500. Passivo: debiti ipotecari e chirografam lire 24,000 Si ha quindi una deficit di lire 14.500,00.

Gradisca. - Per sospetto. A Sagrado veniva arrestato certo Roberto Martinelli Robinson da Trieste, d'anni 31, per sospetto di truffa e infedeltà per un importo di 250 fiorini.

Il Martinelli, dal novembre sino a questi giorni, si aggirava in queste parti, recandosi da una città all'altra: Uline, Cormons, Cervignano, Monfalcone, Grado, spacciandosi per agente della fabbri-

ca di birra di Puntigam. Un tempo fece anche l'impresario teatrale, ed era ricercato dal Tribunale circolare di Vienna e dall'autorità giudiziaria di Pola per truffe commessevi.

## Collegio politico

di Gemona e Tarcento.

Tricesimo, 2 aprile. leri alcuni fra i più influenti elettori dei diversi Comuni del Collegio di Gemona. Tarcento si recarono a Tricesim) col proposito di affiatarsi sulla scelta del nuovo Deputato.

Sulle prime pareva che non fosse facile un accordo fra i tre più importanti centri del Collegio, quando uno degli intervenuti ebbe la felice ispirazione di proporre a Deputato l'egregio cav. Antonio Celotti.

E' noto in tutto il Cellegio, per non dire in tutto il Friuli, quali e quanti meriti ebbe il cav. Celotti; quindi si può facilmente immaginare come venne subito accolta tale proposta.

Altre volte fu offerta la candidatura all'egregio uomo; ma, prima d'oggi, circostanze di famiglia non gli permisero di accettare. Ozgi che figli suoi lo soflevano dalle cure della famiglia, riteniamo che egli asseconderà l'unanime voto del Collegio che lo desidera suo rappresentante alla Camera.

Il cav. Celotti è dotato di ingegno, è distinto amministratore, oratore forbito, integerrimo patriota.

# Cronaca Cittadina.

1 50,000 biglietti d'ingresso

che dovranno servire per la festa di b neficenza promossa dal Con itato protettore dell'infanzia sono già quasi tutti pronti e arrotolati. Essi formeranno la sorpresa e la delizia dei fortunati che mediante la tenue somma di una palanca si vedranno in possesso di uno dei magnifici oggetti olferti in dono con impareggiabile siancio dalla nostra cittadinanza: uno splendido paravento giapponese, o una ricca posata da pesce in argento, o una cucina economica, o una macchina da cucire. Eppure tutti questi oggetti sono già in proprietà del Comitato e-regolarmente numerati, e verranno esposti al pubblico nei tre giorni della festa per essere di mano in mano consegnati al fortunato possessore del biglietto col numero corrispoudente. Chi non vorrà tentare due, tre, dieci cento volte la prova?

E poi vi saranno gli innumerevoli oggetti di uso alimentare : che allieteranno in quei giorni la mensà del ricco come quella del povero, visto che tutti concorreranno ad un'opera di carità divertendesi e tentando il proprio interesse. Piramidi di bottiglie, pile di formaggi, selve di salami, branchi di polli, di tacchini, di oche, barili di vino e agnelli e capretti vivi, aspetteranno rassegnati il verdetto della sorte. Quante gradite sorprese, quanti salti di gioia in quel giorno! E colazioni improvvisate sul sito, e pranzi succulenti, e allegri simposii coronati tutti da clamorosi, irrefrenabili evviva alle signore del Comitato protettore dell'Infanzia, che hanno ideato la festa, ai generosi donatori che la hanno favorita, alla sorte benevola che avrà beneficato tanta gente aiutando nel tempo stesso a compiere un'opera pietosa e santa : la carità ai bambini infelici e miseri.

### Teatro Sociale.

Oggi alle ore 8 1/2 avrà luogo la serata d'onore dell'egregia artista signorina Salomea Kruceniska, con l'opera: FAUST.

All'ottima cantante auguriamo un successo degno dei suoi rarı meriti ar-

Domani ultima rappresentazione della stagione con l'opera: FAUST.

## Teatro Minerva.

Per le sere di martedi e mercordi della ventura sentimana, avremo due straordinarie rappresentazioni della compagnia alemanna di operette comiche, diretta da Enrico Zeller. Si rappresenteranno: Il Minatore, operetta di Zeller; e La Modetta, capolavoro di Suppé.

Nel giorno di Pasqua la compagnia drammatica, di cui è principale ornamento l'artista Emanuel, inizierà un

#### brevissimo corso di rappresentazioni. Programma musicale.

Ecco i pezzi di musica che la banda del 26.0 Regg. fanteria eseguirà domani 3 aprile 1898 dalle ore 16 alle 17 1/2 sotto la Loggia Municipale.

1. Marcia ell trionfo » Pozzi 2. Mazurka « Hotlandaise » **Fanchiosti** 

3. Coro Ratapian e Dauza Boêma sull'Opera « Gli Ugonotti » 4. Va zer « Gioventu do: ata > 5. Coro ballata o finale 2.0 nell'c-

pera « Francesca da Rimini » I. Polka «Carolina» Rebella

Meyerbeer

Waidtenfel

### Cagnoni

## Cellegio - Convitto Paterno.

Carso speciale di ripetizione per quegli alunni delle Regie Scuole Tecniche e Ginasiali, che avendo riportate ancho nel secondo bimestre medie insufricienti, mente agli esami di luglio.

## Querela per diffamazione

Demenica, le grandi commemorazioni di Osoppo; e Inned), veniva presentata una querela al Tribunale nostro che, per un certo lato, a quella festa si connette: anzi, risale ancora più addietro — n quel 1818 che venne giorideato proprio domenica, per la eroica resistenza che su quello storico forte 350 itali opposero a 6000 austriaci.

Per le commemorazioni di domenica, in una delle prime sedute -- così almeno si racconta - del Comitato per le feste, si era pensato di chiamare come oratore l'avv. cav. Domenico Birnaba, il quale fu con altri ad accettare la consegna del forte dagli austriaci e in quella circostanza estese l'inventario degli oggetti cha vi si trovavano.

Come generalmente nella Provincia è noto, i Barnaba sono di Buja: così, anche l'avvocato cav. Domenico, benche risieda ora in San Vito del Tagliamento, dove anch'egli commemorò la settimestrale resistenza del forte, intorno alla quale pubblicò anche suoi Ricordi autobiografici veramente preziosi. Egli fu incaricato d'issare la bandiera italiana sulla rocca, nel 27 marzo 1848; e favori, da Buia, l'introduzione di viveri e di corrispondenze e di messi e la sua famiglia spese del proprio nella ! patriottica impresa, oltrechè fu taglieggiata dal nemico, come tante altre.

Pareva adunque ch'egli fosse uno fra i più indicati per ricordare i prodi di quell'anno ch'è per il Friuli uno dei più gloriosi della secolare sua storia. Ma vi fu chi tirò in campo vecchie dicerie. Dopo la caduta di Osoppo, vennero le accuse - non infrequenti, disgraziatamente, in tempi di rivoluzioni e di guerre: e Licurgo Zannini fu tacciato di malversazioni e di tradimento, sì che, recatosi gli con altri de' suoi commilitoni a Venezia per combattere di nuovo, fu sottoposto a processo marziale - sebbene prosciolto dall' accusa fin dagli inizi, e dal comandante Cavedalis proposto per la reintegrazione nel grado: cosa ch' egli disdegnosamente i rifiutò, emigrando in Grecia, donde più nulla seppesi di lui.

Quelle accuse furono ricordate, diciamo e — per le malversazioni — coinvoltovi anche l'avvocato Barnaba : onde la proposta di affidargli la commemorazione nella solennissima giornata di domenica venne lasciata cadere.

Giunta notizia di questo all'avvocato Barnaba — egli taeque, lasciò passare la giornata per non turbare le sacre memorie che in quel di si evocavano: ma lunedì, presentò querela contro l'illustre pittore cav. Domenico Fabris di Osoppo, che quella accusa avrebbe manifestato nella adunanza: accusa crediamo per la prima volta sollevata contro l'avvocato Barnaba.

Il fatto di due vegliardi benemeriti che, sul confin della vita, portano le dolorose miserie di cinquant'anni or sono davanti ai giudici, non può non rattristare ogn' animo bennato. Che se noi pubblichiamo la notizia, gli è per la straordinarietà del caso : fra querelante e querelato, i due contano più di un secolo e mezzo!; e per esprimere la fiducia che tutto finisca con una pace onorifica.

### I volontari veneti.

Malgrado il tempaccio e si tenesse i-ri sera circolo presso le famiglie Lampertico-Mangilli e Rubini, pure un numeroso e sceltissimo pubblico assistette alla conferenza: I volontari veneti, tenuta dal chiarissimo professore Giuseppe cav. Occioni-Bonaffons.

L'egregio conferenziere esordi col dire che ben volentieri accondiscese a ritornare fra noi, dopo un indimenticabile soggiorno di oltre un ventennio.

Ed entrando nell'argomento della conferenza, nota la differenza fra i volontari di questo secolo e quelli del medio evo, spinti i primi alla pugna dalla nobile idea di vincere o morire, gli altri dalla sola cupidigia di lucro e di rapina.

Narra dell'istituzione e valore della Guardia civica a Venezia, dei Corpi franchi nelle provincie venete, delle diverse legioni e delle quali fa menzione speciale della Legione Arliglieri, Bandiera e Moro, dei Cacciatori del Sile, della Legione Galateo e della Legione friulana.

Descrive i diversi combattimenti nei quali i volontari veneti sparsero da valorosi il loro sangue.

Si sofferma assai nell'azione di Palmanova e di Osoppo.

S'entusiasma parlando dell'eroica difesa del forte d'Osoppo. Ha parole di vivo elogio per il comandante Licurgo Zannini modello di soldato e d'amministratore e per Andervolti da Spilim-

bergo. Dopo l'armistizio di Salasco s'intimava la resa del Forte, ma gli strenni difensori rispondono che essi dipendono solo dal Governo di Venezia, e solo di là ricevono ordini. Sublimi parole e che fanno degno riscontro a quelle del faintendeno apparecchiarsi conveniente-. moso decreto della resistenza ad ogni costo.

计分词 网络野豚蟹鱼 医抗

Chiusi nella rocca, già illustrata dal I Savergnan vincitore del Frangipune, e dai Francesi che vittoriosi la tennero nel 1797, quel pugno di eroi impavidi fanno fronte at formulabile nemico; non si lasciano impaurire dal blocco e dal bombardamento; nè si communyono agli infiniti patimenti degli abitanti del sottostante villaggio.

Ha parole roventi nel pensare che ancora non fu decorata con medaglia d'argento la bandiera, che usciva da quel forte spiegando al cielo il tricolure d'Italia, al suono dell'Inno Imperiale, per tre volte inchinata dai vessilli nemici!!

Ricorda in ultimo l'eroica difesa del Cadore, capitanata dal più grande vo-Iontario veneto Pietro Fortunato Calvi.

Fa conoscere tutta la grandezza dell'opera di questo erce, nell'impresa così efficacemente condinvato da Luigi Coletti, e l'azione di queste due grandi anime le paragona al valore di Ajace accoppiato alla sagacia di Ulisse.

un caldo saluto a tutti i volontari ita: liani, che oltre al valore ereditato dai veneti ebbero il sommo bene d'essere guidati dal grande condottiero Giuseppe Garibaldi.

Chiude l'interessante conferenza con

Vivissimi e cordiali applausi salutarene, al fine del suo dire, il dotto con la prezzo del cambio pri certificati ferenziero e più d'uno gli strinse la "di lagamento di dazi doganali è fissato mano in segno d'affetto e di stima.

La conferenza di lunca. Dopo l'interessantissims conferental di jersera del prof cav. G. Occiani Bonallons, ecen che un'altra non men interessante so ne annuncia per luma Il chiaro professore G del Puppo par. lerà sul tema: Martiri ed Eroi ( vorrà mancare dal recarsi ad ascoltata.

### l.' associazione dei Commercianti e Industriali del Priulani

la dotta e ornata parola?

lunedì sera prossimo darà un tratteni. mento musicale nella sua sede riva del Castello n. 1. Si prevede un numerose concorso di Soci ed invitati.

Stagionatura ed assaggio delle sete Sete entrate nel mese di Marzo 1898

alla Stagionatura Greggie. . . . . Colli N. 89 K. 9625 Trame .....

Organzini....» » Totale N. 89 K. 9625 all' Assaggio

> Lavorate ..... Totale N. 262

> > Il cambie

per Il giorno 2 Aprile a lire 105.85.

## CORRIERE GIUDIZIARIO

IN TRIBUNALE

## processo del petrolio Clamorosissimo incidente « Non te ne incaricà! »

Processo sopra processo.

Che folia, al dibattimento di jeri !... E non solo di pubblico ascoltante, ma ed anche di testimoni: tauto che la parte dell'aula così detta riservata, fu dovuta tenere sgombra per essi. Certo, poche volte l'aula del Tribunale parve così piccola: ivano e redivano i testimoni per il corridolo; sedevano, aspettando, numerosi popolani sulle banche disposte nell' antisala ; altri si affoliavano davanti alla porta... Una pienona! E lo spettacolo, almeno per quel che si potè goderne gratis, ne valeva la pena.

Si tratta la causa contro: Antonio d'anni 31 calzolaio e Francesco d'anni 21 fornaio fratelli Zoratti di Chiavris, e Antonio Crivellini d'anni 31 fornaio anch' esso di Chiavris — in istato di arresto; nonchè contro Giov. Battista De Festina, parrucchiere, dimorante in Udine, con bottega in Chiavris, a pie' libero.

Presiedeva le udienze l'avv. Zanutta, e lo assistevano i giudici Goggioli e Delli Zotti.

Fungeva da Pubblico Ministero l'alunno avv. Fedozzi.

Difensori: avv. Levi per l'Antonio Zoratti; avv. Driussi per il Francesco Z ratti; avv. Franceschinis per il Crivellini; avv. Della Sch'ava seniore e Tavasanis per il De Festina — i primi tre avvocati seduti al solito posto della difesa, e gli ultimi davanti al tavolino ove sol:tamente siedono i rappresen-

Ecco il titolo di imputazione: Lo I due fratelli Zoratti e il Crivellini, del furto di petrolio a danno del negoziante De Gleria Luigi che ne risenti danno per lire 200; e il De Festina quale ricettature del genere di

tanti delle Parti Civili.

Il.o Zoratti Antonio, Crivellini Antonio e De Festina Gio. Batta, del furto di due braccialetti a danno della signora Masotti Luigia maritata Borghese, del valore di lire 120

furtiva provenienza.

Il Presidente la chiampre una quarantina di testimoni che, dopo le solite ammonizioni, vengono fatti ritirare.

Tosto si passa agli interrogatori. I tre imputati che sono in arresto, sono confessi L'interrogatorio del quarto, Gio. Batt. De Festina, dà luogo in certi punti, ad esclamazioni di bene, bravo da parte del pubblico, tosto repressi. Egli è negativo in ogni sua parte; ed infiora il suo dire con frequenti:

— Questo a me non mi consta... Questo è quanto a me mi risulta...

Accompagna la propria difesa con una mimica espressiva - per quanto lenta : dita, mani, braccia, testa o il torso del corpo, tutto munve egli per comprovare le proprie paroie,

### Testimont.

Masotti Luigia maritata Borghese d'anni 53: dice di avere cavato i braccialetti e poggiarli sui ginocchi; poi, dimenticatasene, alzossi senza più pensarvi. Era nel giardino, dove, naturalmente, i braccialeti caddero. Solo all'indomani a'accorse; mandò a cer-

- Car the contraction of the co

carli e non li trovò. Conferma ch' ebbs ade ed ha sospetti sul fornaio. 495 and Borghese Luigi fu Gius. d'anni 57, et ced

di Chiavris. Conferma le dichiarazioni gui della moglie. Cucchini Elisa di Valentino d' anni Estr

37 de Chiavris. Conferma che le vennero offerti i braccialetti dal Crivellini 🚾 ria Antonio, il quale diceva essere incaricato di venderli da una terza persona. Non li comprò, perche non intendera farne acquisto, Merluzzi Luigi di G. B. d'anni 43,

di Chiavris. A domanda del Presidente se a lui vennero offerti dei braccialetti. risponde di no. Messo a confronto coll'Antonio Zoratti, questi ripete di averglieli offerti, e il teste nega. Il De Festina conferma quanto dice il Zoratti. It P. M. ammonisce il teste seria- del

Cicogna Angelica d'anni 35 ved. Tolloletti. Risponde di conoscere il Crivellini Antonio e di non poter dirne nulla di male. Gli imprestò denari, ma non sa precisarne la somma.

mente.

De Gieria Luigi, negoziante. Fa la descrizione del luogo ove avvenne il reato: per il deposito del petrolio serve una stanzetta con finestrino tappato da scuri mezzo fracidi. I ladri avranno forzato tale finestra, donde poscia entrarono per commettere il furto. I danno patito da lui sarebbe di 18 casse, delle quali furongli restituite 11.

Agostino Stefano d'anni 34, Brigadicre dei Carabinieri. Racconta la scoperta dei ladri, in seguito a rapporto fattogii da un certo Pelizzoni vetturale. Narrogli questi, ch'era stato commesso un fucto a danno del negoziante De Gleria, e gli diede i connotati dei ladri da questi connotati egli subito capi essere il Zoratti e successivamente trovo anche i complici.

Pelizzoni Pietro di Fran. d'anni 26, vetturale. Spiega come successe il fatto. Tre individui lo avevano forzato a lasciarli montare nella sua carrozza, a tarda ora, per obbligarlo a condurli fuori Porta Pracchiuso, nella località detta di Planis. Qui fecero fermare la vettura, e caricarono i vasi del petrolio. Egli vi si oppose sulle prime; ma avendolo i tre impaucito, accondiscese... per forza, e condusse poi tutto, vasi di petrolio e ladri, fino in Chiavris dove smontarono. All'indomani fece rapporto di tutto ai RR Carabinieri.

Durante giusta deposizione si alza lo Zoratti ed esclama:

- Noi abbiamo qui una compiacente spia. Il Presidente lo chiama severamente ail ordine, con minaccia di procedere

centro di lui. Il P. M. chiede assolutamente che venga proceduto contro l'imputato Zoratti Antonio per oltraggio ad un te-

stimonio. Sorge l'avvocato Giovanni Levi, difensore dell'Antonio Zoratti e osserva:

L'articolo 622 procedura penale stabilisce che, nel caso di reato commesso all'udienza, il Tribunale esamini se vi sia realmente reato e rediga il verbale

· 医克勒氏管外侧线 (1995年)

糖 磷酸 网络红色红色 截

duuc

natu

resi mante

Potrò. 101 queste mpor

Avy march ticoli . difense cessigl e par

credev difense

amen detta d

relativo. Pertanto, io sollevo una pregiud ziale, e dico che il Tribunale, se tiene conto come i fatti di questa causa abbiano avuto svolgimento, deve pur conoscere che il testimonio Pelizzoni è andato a riferire il furto del petrolio ai carabinieri. Ora, andare a riferire un reato ni carabinieri o ad altra autorità di polizia quando non se ne ha il preciso dovere, è fare la spia, o, se vuolsi, è fare Il delatore. Sarà questo un termine più elegante: ma le due parole si equivalgono. Onde io dico che imputato Zoratti, chiamando spia il testimonio, non lo ha ingiuriato: ma eli ha detto quel nome che l'azione da ini compiuta gli meritava. Che se perciò si ritenesse di processare il mio difeso, domando che si proceda anche contro di me. .

edi

ferenza 7

Occioni.

n meno

· luned

po par.

oi Chi

coltaina

eianti

riva d.

meroso

e sete

1898

i ficati

zioni

ente

ver-

ni

Avv. Fedozzi, interrompendo con forza: \_ Ci avete la toga, caro mio, che vi salva! Ci avete la togu!

Gli avvocati Driussi, Franceschinis, Levi protestano battendo i pugni sul tavolo; l'avvocato Levi esclama: - E' una chiassata!

Gli avvocati Driussi e Franceschinis ripetono:

- Che toga! che tiga!..

L'avvocato Della Schiava, difensore del De Festina, era uscito un momento prima, quando la burrasca stava per discatenarsi: rumores fugit; l'avvocato Tavasanis, dal suo posto accanto al Pubblico Ministero avvocato Fedozzi. imperturbato assiste alla logomachia. Il Presidente avvocato Zanutta è in pie di ; u poiche non riesce a ricondurre la calma, si ritira col Tribunale per pronunciarsi sull'incidente.

Intanto, nell'aula discutesi con grande vivacità l'insolito incidente : e poichè il cronista, presente per caso a tanto clamore, azzarda la sua osservazioneella, si busca dell'imbreille.

Al riprendersi della udienza, l'avvocato Franceschinis ha la parola per una dichiarazione. Dice, essere dal banco del Pubblico Ministero — con le parole: Avete la toga che vi salva - partita una ingiuria, che il Foro udinese non simerita e non è disposto u tollerare...

Presidente. Scusi: io sto disponendo adesso perchè si rediga il verbale prescritto dall'articolo 622 cod ce di procedura penale: se, dopo, vogliono fare qualche dichiarazione, la faranno...

Avv. Franceschinis, Permetta, illustrissimo sig. Presidente... Non crediamo valga la pena di rilevare quella ingiurla, appunto perchè non meritata e perchè noi crediamo che sia sfuggita più che altro perchè anche su quel bunco c'è bisogno di frenare gli impeti glovanill. Detta l'ingiuria, non possiamo lasciarla senza una protesta...

Avv. Driussi, Mi associo in genere a quanto disse il m'o collega della difesa. Questo solo soggiungo: che non ho raccolto l'ingiuria, perchè troppo volgare.

Pubblico Ministero avv. Fedozzi, scattando. Quanto alla volgarità, signori del Tribunale, non so da qual parte

Avv. Levi, Poiche l'illustrissimo Pre-

sidente. Avv. Fedozzi. Mi lasci finire: non ho

finito ancora...

Avv. Levi. Hanno parlato i miei colleghi della difesa: lasci che prima da questo banco si esaurisca quanto si crederà apportuno dire... Ma riservo dauque, a parlo per il mio difeso e non per me, di dare tutti quegli schiarimenti di fatto che riterrò necessari, quando si redigerà il verbale. Intanto, naturalmente, mi dichiaro solidale coi miei colleghi. Dico solo che qualificare col nome di spia o di delatore chi, non astretto dal dovere, comunica un reato all'autorità, non costituisce oltraggio.

ed è ora e sarà pell'avvenire. Avv. Tavasanis. Mi associo a quanto dissero i colleghi della difesa.

Questo già disse e questo confermo,

perchè era mio convincimento allora

Succede un momento di silenzio. Avv. Franceschinis. E l'avv. Della Schiava?

Avv. Della Schiava. lo non c'ero.... Pubblico Ministero avv. Fedozzi. Cercherò di essere calmissimo. L'imputato ha pronunciato parola contro un testimone, la quale riveste il carattere Previsto dall'art, 622 codice di Procedura...

Il Presidente lo interrompe, per osservargli che in merito a ciò verterà <sup>II</sup> fedigendo verbale.

Avv. Fedozzi. Scusi, illustrissimo signor Presidente: se mi si lascia parlare, manterrò la calma: diversamente, nol Potrò, perchè ho anch' io sangue giovane... Il difensore confermò quella parola. lo adesso non voglio esaminare questo contegno del difensore...

Avv. Levi. Se lo facesse, non me ne

Importerebbe niente!

1te

ere

sso

Avv. Fedozz. Tanto meglio. Nè rimarcherò esservi nel Codice penale arucoli contemplanti anche il caso di un difensore che ecceda oltre i limiti concessigli dal suo Ministero. Quando dissi e parole: Avete la toga che vi salva, credevo, e così credo anche ora ed è mio convincimento incrollabile, che il difensore non condividesse gli apprez-<sup>2amenti</sup> contenuti nell' ingiuriosa parola delta dal suo difeso...

La forma del verbale. Ecco il verbale steso all'udienza: Udienza I aprile.

Il giudice sottoscritto quale presidente dell'udienza fa rilievo che trattandosi la causa penale a carico di Zoratti Antonio, Zoratti Francesco, Crivellini Antonio e De Festina Giov. Batt. per reato di furto a danno De Gleria e Borghese Umberto, mentre si sentiva in esame il teste Pelizzoni Pietro il quale avrebbe messo l'autorità sulle traccie degli autori del furto in danno De Gleria, per rivelazioni fatte ai reali carabinieri nella notte stessa in cui quel furto avvenne, - ad un certo punto alzati si dal suo posto l'imputato Zoratti Antonio rivolgendosi al teste disse:

« - Abbiamo qui una compiacente A queste parole il sottoscritto ri-

chiamò l'Antonio Zaratti a non pronunciare di simili offese che suonano oltraggio pel teste. Dopo ciò lo Zoratti ripeté col dire:

« — Sì è una spia! spia!

A questo punto il rappresentante il P. M. alzatosi, chiese che contro lo Z.ratti a sensi dell'articolo 622 procedura penale si procedesse per oltraggio a danno del teste Pelizzoni a termini dell' art, 94 co l. pen.

Dopo ciò, alzatosi l'avvocato Levi della dilesa disse:

- Prima di procedere contro il Zoratti Antonio per oltraggi, conviene di stabilire se vi sia un reato. Il Pelizzoni ha avuto un contegno che va comunemente sotto il nome di spia o sotto quello di delatore perchè è spia o . delatore chi riferisce all'autorità di Pubblica Sicurezza atti delittuosi senza il preciso dovere di ciò fare. Questo è il mio sentimento; e quindi, se il P.M. ritiene che ne'le parole dello Zoratti ci sia reato, proceda anche contro di me. A tali parole il P. M. risponde:

- Avete la toga che vi salva. In segnito a questo, l'avvicato Levi soggiume che le parole del Pubblico Ministero erano una chiassata..., dando espressione così al suo sentimento di

oggi e avvenure. E il P. M. rispose: La chiassata è vostra — intendendo così di esprimere

il sus e mvincimento inalterabile. Seguono alcune osservazioni e battibecchi.

Finalmente si stabilisce di fare il processo ipso facto contro il Zoratti Antonio per oltraggio al testimonio, scegliendo i relativi testimoni, che vengono ammoniti e poi fatti ritirare.

Pelizzoni Pietro di Francesco Vett. Ripete la scenata che successe in udienza da parte dello Z ratti e dell'ingiuria a lui rivoltagli,

Chiestogli se intendeva che si procedesse contro lo Zoratti a sensi di legge — risponde prontamente:

- Sissignore! Driussi avv. Emilio d'anni 26, Agostino Stefano Brig. RR. Carabinieri e Marchesini Plinio carabiniere, confermano quanto press'a poco esponemmo più sopra.

Il Presidente dà la parola al P. M. il quale brevemente sostiene la colpevolezza dello Zoratti, e conclude domandandone la condanna a 5 mesi di reclusione.

L'avv. Levi, difensore, esordisce chiamando esorbitante la domanda di 5 mesi di reclusione avanzata dal P. M.: nessun Teibunale, giammai, condanno a 5 mesi di reclusione una persona per oltraggio ad un pubblico ufficiale. Dice deplorevole che uno, il quale, a quanto pare, ha avuto un pochino di parte nel fatto, (dacchè accettava L. 10 di compenso) vada poi a denunciare il reato ed i colpevoli alle autorità di P. S. od ai carabinieri.

Se il Pelizzoni avesse avuto il nobile sentire di che egli stesso si vanta, dovrebbe avere restituite anche le L. 10 alle autorità, dove è stato a denunciare, essendo a conoscenza che quello era denaro venuto per via delittuosa (tentativo d'applausi). Dilungasi a parlare sul valore tecnico e comune delle parole spia, delatore ecc. Conclude chiedendo che mancando la materia del f. tto criminoso, la materia dell'oltraggio, e mancando anche l'intenzione, voglia il Tribunale dichiarare non luogo a procedere per inesistenza di reato.

All' efficace difesa dell' avv. Levi, replica il P. M., ribattendola punto per punto. Dice che se il Tribunale mandasse assolto lo Zoratti, sarebbe una triste lezione per il popolo, il quale vedrebbe assolto uno che qui in faccia ai giudici ha ingiuriato col nome di spia un testimonio che non ha fatto se non il proprio dovere. Insiste per la

condanna dell'imputato. Dopo uno vivace controreplica dell'avv. Levi, il Tribunale si ritira e rientra emettendo sentenza che condanna lo Zoratti Antonio alla pena di giorni 35 di reciu-

sione. Il seguito del processo è rinviato ad

Una rettifica. - Non Zanetti, Luigi, ma Zanelli Luigi di Pocenia, fu nella udienza del 30 marzo d.o condannato per lesioni alla reclusione di mesi dicci e negli accessori.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Sontenza riformata. De Marchi Luigi, Fasso Antonio, Della Negra Luigi, Della Negra Sebastiano, De Marchi Gluseppe e Zanuttini Luigi, tutti di Mortegliano, appellanti da sentenza del Tribunale di Udine, che, per furto qualificato li condannò alla reclusione: il primo, per mesi 6 n giorni otto; il secondo, per mesi sei e giorni sedici; Il terzo, per mesi 6 e giorni cinque: gli altri tre, per giorni 20 cadauno,

La Corte riformo la sentenza, e dichiarò colpevoli : il Della Negra Luigi, di furto semplice, condannandolo ad un mese di reclusione; De Marchi Luigi e Fasso Antonio, di ricettazione, condannando: - De Marchi a giorni 15 e lire 10 di multa, Fasso a lire 10 pure di multa e giorni tre di reclusione. -Della Negra Sebastiano, De Marchi Giuseppe, Zanuttini Luigi, colpevoli di ricettazione, dichiarando però non luogo a procedimento in confronto loro per aver essi agito senza discernimento

## Voci dei privati

Cose della Congregazione di Carità

Alla seduta di mercoledi 30 marzo p. p. vi era presente il solo presidente, il quale, co! segretario e coll'usciere, esauri tutte le istanze (circa un centinaio) dei poveri della città. Povera istituzione!

Comune di Pavia di Udine.

Avviso di concorso

A tutto 20 aprile corrente è aperto il concerso al posto di Serivano presso questo Municipio coll'annuo stipendio di L. 1038 46, netto della ricchezza mobile, pagabile in rate mensili postecipate.

Le istanze di aspiro verranno prodotte in carta da bollo alla Segretaria Municipale, e l'eletto dovià assumere il servizio col 1.0 giugno p. v.

N Agricola.

Pavia di Udine li 1 aprile 1898. Il Sindaco

# Notizie telegrafiche.

Sciopero di minatori in inchilterra.

Louden, 1. — I minatori di una quarantina di miniere del Galles settentrionale, scioperarono chiedendo un aumento di salario. Si teme che lo sciopero si estenda ai grandi centri operai minerari d'Inghilterra.

### Il ricorso dei regicidi.

Atene, 1. - Karditzi e Georgis ricorreranno in Cassazione contro la sentenza di morte, affermando che il loro attentato costituisce un reato politico, pel quale la pena di morte è soppressa.

Lines Monticco, gerente responsabile

PILLOLE contro la Tosse, Catarro, Bronchite, Asma

## NICOLATO VITTORIO

(LONIGO) Chimico - farmacista

Queste efficacissime PILLOLE contenenti sostauze di incontestabile valore mutritivo, guariscono prodigiosamente in due giorni le tossi nervose el ostinate, le tossi d'influenza, le forme asmatiche d'origine bronchiale, bastando allo scopo una sola

Sollecite e miracolose guarigioni nelle tossi e bronchiti er niche ribelli ad ultri rimedi. In tutte le farmacie a L. 1.25 e L. 2 la scatola.

In Udine: Deposito presso la farmacia ANGELO "ABRIS

Ai privati, spedizioni franche di porto.

## Offelleria

VIA MERCERIE

- UDINE -Il sottoscritto si pregia avvertire sua numerosa clientela, che in

occasione delle

## Feste Pasquali

col giorno di Domenica 3 corrente in-comincierà a confezionare le sue rino-

## FOCACCIE

sperando anche quest' anno di essere favorito della solita concorrenza, Le commissioni verranno fatte all' or-

dine dei signori mittenti, con tutta sollecitudine a domiciho.

Gio. Batta Dalla Torre.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERVIZI DA TAVOLA RICCHI E COMUNI DEPOSITO PORCELLANE, TERRACLIE E LAMPADE C4 STAILERIE FINE E METZO FINE - VETRAMI D'OGNI SPECIE Mercaloucechio negozio ra Mascindii LASTRE DI VETRO all'ingresso e dettaglio Semplici, doppie smerigliate, rigate a colerate > DIAMANTI DA TAGLIO - CRISTALLI e Specchi di Boemia e Francia can cornice dorata o senza ARTICOLI **FANTASIA** Articoli speciali per Alberghi, Birrarie e Caffetterio La Dilla assume commissio i per forniture importanti in Lastre ed altri articol'. PREZZI DI ECCEZIONALE CONVENIENZA POSATERIE FINEE MEZZO FINE

Stabilimento Bacologico Dett. V. Costantini

IN VITTORIO VENETO

Sala confexione del primi increci Ceilulari

Lo Incr. del Giallo col Bianco Giapp. Lo Incr. del Giallo col Bianco Corea. Lo Iner. del Giallo col Bianco Chinese. Lo Incr. del Giallo Indigeno col Giallooro Chinese (Poligiallo Sferico).

li dott. Conte Ferrnecio de Brandla gentilmente si presta a ricevere in Udine le commissioni.

ni di autrimento concentrato ed aggradevole impareggiabile per MINESTRE, SUGIII ed INTICOLI.

Indispensabi e nella cuesna do e si veglia accoppiare l'economia alla rice entezza dei

Rapp. Generale A. NARIZZANO e C. - succ. Cirio, Torino. la vendita dai principal farmacisti, droghieri, salumieri.

Che casa è la cassa Nazionale Mutua Cooperativa per le Pensioni ? Una istituzione utilissima la quale mediante

un versamento di L. 1.15 al mese, da a qualunque persona senza distinzione di classe, di sesso, ne di eta, il mezzo di procurarsi

una buena pensione vitalizia.

dopo venti anni di associazione, Lu cassa Nazionale da a sua garanzia lo Stato Italiano a cui versa i suoi capitali convertiti in rendita nominativa.

### Padri e madri di famiglia

pensat: seriamente all'avvenire dei vostri figli e vostro; pensate che se oggi a voi sorride la gioventu, a loro l'infanzia, verrà troppo presto il gierno in cui ai vostri figli, fatti adulti, nor potrete più prestare alcun materiale ajuto. Ed allora forse, se non saranno agiati, stenteranno la vita su di un tavoro che sovente

ai giovani è poco retribuito. Ril ttate che voi putete evitar loro giorni di delorese privazioni, risparmiando Lire 2.15 at mese, ed associandoli alla Cassa Nazionale.

- che già conta l'imponente numero di Soci 104371 — quote 139564 — Capitale inamovibile L 2,222,739.00.

Rappresentante Ufficiale in Udine Sig. Gin seppo Ceschiutti agente deila Ditta f.lli Tosolmi librai, il quale riceve le iscrizioni dei soci e i versamenti dalle quote; a richiesta distribuisco Progremmi - Statuti gratis.

# Apertura di osteria.

Si annuncia che venne aperta una nuova Osteria in Via Aquileia N. 29 all'Insegna DELLA VIGNA, con vini nostrani della cantina del Sig. Morelli de Rossi di Udine, proveniente da Manzinello; e di più vini di Latisana; che non temono concorrenza. Si spera che tutti vorranno onorarlo.

D. M.

per l'importo di

Tatti in contanti senza alcuna

ritenute. Sono assegnati alle O'T'S SEELA Centinaia di biglietti che compongono la

Lotteria di Torino. Ad ogni Centinaio di biglietti è garantito un premio di L. 200.000 oppure 100 000 — 50,000 25 000 — 15.000 - 10.000 - 5.000 - 1.250 -

'esatto pagamento dei premi è garantito da boni del Tesoro.

1000 - 500 e ad materiano L. 175.

Le probabilità di vincita sono di molto aumentate in virtù del piano nuovo e semplicissimo ideato dai F Ili Casareto di F.sco e approvato da S. E. il M nistro delle Finanze.

L'estrazione verrà eseguita in Torino. La data irrevocabile verrà annunciata nel prossimo mese.

Prezzo del biglietto intero franco di ogni spesa in tutto il Regno L.

Prezzo del quinto di biglietto Lire lima. Alle richieste di quinti di bigliotto si raccomunda di unire Centesimi 15 per le spese d'anvio. Scrivere ben chiaro senza abbreviazioni il

nome, cognome e l'indirizzo per evitare

arrori nella spedizione. I biglietti ai vendono: in Torino presso il Comitato Esecutivo dell' Esposizione (Sezione Lotteria). in Genova presso la Banca FRATELLI

CASARBTO di Francesco, via Carlo Felice,

IN UDINE : presso GIUSEPPE CONTI cambio valute — LOTTI e MIANI Plazza Vittorio Emanuele e presso tutti gli Uffici Postali autor zzati dal Ministero delle Poste e dei Telegraft.

# Magazzino all'Eleganza

Via Cavour 4.

Acmpre assortito di ogni articelo nevità per Signera.

Prezzi convenientissimi.

## Birraria Trattoria ALLE TRE TORRI

con bigliardo ed alleggio.

Il giorno 24 Marzo 1898 — fu aperto quest'antico esercizio, del tutto restau. rato, fornito di scelti vini ed ottima cucina a modicissimi prezzi; e l'assuntore sottoscritto si lusinga di vedersi onorato da numerosa clientela.

ANTONIO ZANINI.

UN ECCELLENTE LIQUORE È

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

L'AMARO AL GINEPRO

dal Chimico Farmacista P. MIANI

DIUDINE digestivo-tonico-igienico-diuretico

Allo Seltz od all' acqua semplice costituisce una bibita gradita, dissettante, diuretica.

Coll' acqua zuccherata calda, formasi un delizioso Pounch, aromatico, digestivo, sudorifero.

Trovasi in tutte le Bottiglierie e Caffè della Città e Provincia.

rebbe

meric

game .

ezian ii

guenze

ancora

tuttora

offrire

e che

gnarsi

sigli d

di meg

palmer

in Am

pace p

arbitra

rerrà

prende

squa c

e la T

che qu

gnare

Spagn

civiltà

l' evo 1

brare

Oltre

cennat

quietu

Sublin

cerca

candid

Grecia

ratheo

volere

propor

anno,

non è

Russia

s' impo

Gior

ad un

Però

**VOLETE DIGERIR BENE??** 



è uno squisito liquore igienico ed il migliore dei ricostituenti del sangue Centinaia d'attestati medici delle maggiori illustrazioni d'Italia e dell'Estero ne provano la meravigliosa bontà ed ellicacia, Inoltre, come scrisse il compianto Prof. SEMMOLA, Schature del Regno « la sua tolleranza da parte dello stomaco rimpetto ad altre preparazoni eli conferisce una indiscutibile superperdà u.



gazza, Benedikt, Todare, De-Gi vanni ed altri la migliore acqua da tavola del mondo

: F. BISLERI E C. MILANO !-

Una cassa da 5 · bottiglie L. ·8,50 franco Nocera



Società riunite FLORIO e RUBATTIAN COMPARTIMENTO DI GENOVA

Casa speciale della Società, al confine Austro-Italiane per l'imbarco dei passeggeri DDINE — Via Aquileja N. 94. — DDINE

Servizio Cumulativo Ferroviario passegjieri e bagagli.

SOCIETÀ ANONIMA

CAPITALE

Statuario. . . . . . . L. 60,000,000 Emesso a versato . . . . > 33,000,000



Servizio Cumulativo Ferroviario passeggieri e bagagli.

SOCIETA' FLORIO fondata anno 1847... RUBATTING >

Sede Centrale - Roma Compartimentali PALERMO GENOVA NAPOLI VENEZIA

Partenze Postali I e 15 di ciascun mese da Genova per Montevideo, Buenos - Aires e Rosario di Santa Fè - toccando BARCELLONA

45 APRILE 1898 (Vapore Postale).

#### ERSEO Tonnellate 6000 - Comandante G. PICCOMI

Per Montevideo e Buenos-Aires

1.0 MAGGIO 1898 (Vapore postale,

Tonnellate 5000 - Comandante A. SERRATI Per Montevideo e Buenos-Aires.

15 MAGGIO 1898 (Postale) Vapore

Tounellate 6000 - Comandante V. B. LAVARELLO

Per Montevideo, Buenos-Aires

## 1.0 GIUGNO 1822 (Vapore Postale)

Toppeliate 6000 - Comandante II. PARODI Per Montevideo e Buenos-Aires

## Per Rio-Janeiro e Santos (Brasile)

Partenze postali ogni mese oltre le straordinarie commerciali

Passaggi gratis sul mare a Famiglie regolarmente costituite di contadini per lo Stato di SAN - PAULO Brasile

La flotta della Società si compone di ottimi e grandiosi vapori di prima classe, costruiti conforme le ultime esigenze moderne con macchine a tripla espansione, compleudo la loro traversata con rapida velocità. Spleudide sale, ed eleganti cabine pei viaggiatori di 💭 🛄 La o II.a classe, mentre quelli di III. sono alloggiati in vasti locali arieggiati, con ciascuno il proprio materazzo e cuccietta. sudditi Austro-Ungarici viaggianti sulla ferrovia in 111.a classe da Udime a Genova rivolgendosi al nostro Ufficto Spe-

clale di confine a Udime per otienere l'imbarco godranno tanto pei biglietto personale quanto pei loro bagagli il prezzo ridotto. Si rilasciano buoni di chiamata (rimpatrio) dall'America a Genova a prezzi convenienti. Come pura coloro che ricevettero il buono di imbarco dai parenti residenti nell'America dovranno per mettersi in viaggio avvisarne il nostro Ufficio di Udine che compirà le pratiche necessarie.

Accettansi merci e passeggeri da Venezia per Alessandria d'Egitto, e da tutti i portitoccati dalla Società, per il Levanie, Mar Rosso, Indie, China, Estremo Oriente a due Americhe. — Dall' Estero ed in Provincia di Udine per imbarco pasceggeri o schiarimenti dirigersi in UDINE alla Casa speciale della Società, rappresentata dal signor Paretti Antonio controllere autorizzato per oltre confine e Provincie del Veneto - Via Aquilleia N. 194 - e nei distretti ai nostri Sub-Agenti i quali sono muniti dell'insegna sociale.

Domanda di stampati e informazioni si rimettono a giro di Posta.

## IMPORTANTE

I passeggieri chelsi recano in Udine al nostro Ufficio sono avvisati di respingere l'offerta di chi può avvicinarli col pretesto di guidarli a noi, poiche possono essere sviati benissimo, mentre noi trattiamo direttamente. Si ricercano abili e buoni sub-Agenti nei principali luoghi ove già non esistono nelle provincie di UDINE, TREVISO, BELLUNO

PADOVA, VENEZIA, ROVIGO. Retribuzione a provvigione; inutile fare domande, chi non si sente in grado di avere i voluti requisiti.

## LA FILANTROPICA

Compagnia d'assicurazioni per rischio malattie

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Via Monte Napoleone, 23 - SEDE IN MILANO - Via Monte Napoleone, 23.

Indennizzi giornalieri in caso di malattia da Lire UNA a Lire DIECI

La Filantropica, retta da integerrini amministratori, si prefigge il nobile scopo di sopperire ai bisogni

urgenti nel caso di malattia. La Filantropica non può logicamente esse sorta per far cencorrenza alle Società di M. S., ma l'obbiettivo 🎘 💥 suo è di giungere laddove appunto queste non arrivano. I professionisti, gli industriali, gli esercenti, gli impiegati 💥 ai quali non può bastare il sussidio di una società di M, S., otterranno coll'assicurazione presso la Filantropica 💥 quell' indennizzo che giustamente risponda alla compensazione del danno cagionato da un' eventuale malattia ordinaria ed originata da caso accidentale.

Ha tarille mitissime, accessibili alla borsa di tutti.

Ell'ettua prontamente la liquidazione degli indennizzi accordando acconti in corso di malattia.

Per mostrare la tenuità dei premi in confronto al rischio, riportiamo qui alcuni esempi di assicurazione: Un agricoltore dell'età di anni 25 il quale voglia assicurarsi I lira al giorno in caso di malattia ordinaria, paghera L. 7.83 all'anno. — Un sarte dell'età di 30 anni, che voglia assicurarsi 2 lire al giorno in caso di malattia, pagherà L. 16 20 all' anno. — Una signora di 30 anni la quale desideri avere 5 lire al giorno se ammalata, 🕭 paghera un premio di L. 1035 ogni tre mesi. — Un sacerdote di 40 anni, parroco o cappellano in qualche paese, che intende assicurarsi in caso di malattia ordinaria 3 lire al giorno, pagherà ogni trimestre L. 6.60 e se desidera essere assicurato anche per i casi fortuiti, aggiungerà L. 1.56 al trimestre. — Un impiegato di 25 anni, per assicurarsi 10 lire al giorno in caso di malattia, pagherà L. 18.20 ogni tre mesi e volendo compresi i casi fortutti, aggiungera L. 260. — Un avvocato di 29 anni per avere L. 5 al giorno in caso di malattia, pagherà L. 9,40 al trimestre, alle quali aggiungendo L. 130 avrá compresi i casi accidentali.

Raggnegli, tariffe, preposte, vengono rilasciate dall'agente generale per la Provincia de Uline Cav. UGO LOSCIII. Via della

Posta N. 16 n dat subagenti loculi.

LAVARINI GIUSEPPE UDINE - Piazza Vittorio Emanuele - UDINE

GRANDE ASSORTIMENTO

Ventagli - Portafogli - Portamonete e articoli per fumatori tamto in radica come in schiuma

Grande assortimento Ombretti ed Ombrettini Bauli e Valigier e di qualunque forma e grandezza, prezzi da non temere concorrenza. Ombrellini Seta Scouceul ultima novità da L. 5 u 25.

Ombrellini cotone, da L. 1, 1.50, 2 sino a L. 5

Ombrelli seta, novità da L. 3.50, 4.00, 5.00, sino a L. 15.

Si comprono ombrelle, ombrellini su montatura vecchia di qualunque genere di stoffa a prezzi convenientissimi.

Si eseguisce prontamente qualunque riparazione.

### Francesco Cogolo TI MITORIO COMOTO

specialista per i calli, indurimenti ed altri disturbi ai piedi, fa sapere che egli trovasi a disposizione del pubblico, dalle ore 12 alle 14, e tutti i giorni festivi a qualunque



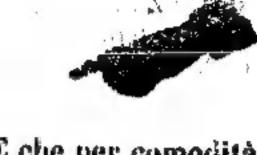

E che per comodità di tutti si reca tanto domicilio di chi richiedesse l'opera sus. Come pure, dietro

semplice preavviso lo si trova a casa in via Grazzano N. 91 e presso Savio Faustino Mercatovecchio,



## ORARIO DELLA FERROVIA

| Partense                            | Arro i     | Partense                              | APP: T  |  |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|--|
| DA GOINE                            | A VENFELL  | AUERRE'S AG                           | * EN148 |  |
| M. 1.52                             | 6.55       | D. 4.45                               | 7.40    |  |
| 0. 4.45                             | 8.50       | 0. + 12                               | 10 -    |  |
| M. 6.05                             | 9 49       | ·M. 17.25                             | 21.41   |  |
| 1. 11.25                            | 14 15      | U. 10,50                              | 15 10   |  |
| D. 1327                             | 18.20      | D. 14.10                              | 16.55   |  |
| 1. 17 30                            | 22.27      | M. 18 30                              | 24.40   |  |
| C. 20.18                            | 23.—       | 0. 27,20                              | 3.04    |  |
| questo treno si ferma<br>Pordenone. |            | . questo treno parte<br>da Pordenone. |         |  |
| DA UDINE                            | A PONTERBA | DA PONTESSA                           | A LDIME |  |
| 0 5.50                              | 8 65       | 0. 610                                | 9,      |  |
| D. 7.55                             | 9,58       | D. 9.29                               | 11.05   |  |
| 0. 10.35                            | 13.44      | 0. 14.39                              | 17.06   |  |
| D. 17.06                            | 19.09      | 0. 16,55                              | 19.40   |  |
| 0, 17,35                            | 20,50      | D. 18,37                              | 20.05   |  |

| D.<br>O.<br>D. | 7.56<br>10.35<br>17.06<br>17.35 | 9.55<br>13.44<br>19.09<br>20.50 | D.<br>O.<br>O.<br>D. | 9.29<br>14.39<br>16.55<br>16.37 | 11.05<br>17.06<br>19.40<br>20.05 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| DA             | 5.45                            | 6.22                            | 0.                   | 8.01                            | 8.40                             |
| O.             | 9.05                            | 9.42                            | 0.                   | 13.05                           | 13.50                            |
| O.             | 8 50                            | 19.33                           | 0.                   | 21.27                           | 22.05                            |

Conincidenze. Da Portograno per Venezia alle ore 9.42 e 11.43. D. Venezia arrivo alle ore 13.55.

|    | CARABRA       | A SPILING.             | DA. | RPILIMB. | A CABARB |
|----|---------------|------------------------|-----|----------|----------|
|    | 9.10<br>14.35 | 9.55<br>15.25<br>19.25 | 0.  | 7.55     | 8.35     |
| ı. | 14.35         | 15.25                  | M.  | 13.15    | 14       |
| Ē. | 18.40         | 19.25                  | 0,  | 17.39    | 18.10    |
|    |               |                        |     |          |          |

| O. 8.10<br>M. 15.48<br>C. 7.25                                     | 10 37<br>19.45<br>20.30                  | O. 9<br>O. 16.4<br>W. 20.4                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DA UDINA<br>O. 7.45<br>M. 12.95<br>O. 17.14                        | 4 PORTOGR<br>9.25<br>15.29<br>19.14      | DA PORT )  M. 8.0  O. 13.11  M. 17                              | 9 41<br>2 45,31<br>19.33          |
| DA UDIME<br>W. 6.07<br>W. 9.50<br>W. 11.20<br>O. 15.44<br>W. 20,10 | 6 38<br>10.16<br>11.48<br>16.16<br>20.38 | DA CIVIDA<br>J. 7.1<br>M. 10.3<br>M. 12.1<br>O. 16.4<br>O. 20.5 | 10.67<br>19.46<br>17.07           |
| DA SAN GIOS<br>6.10<br>8,55<br>14,20                               | * 5                                      | 9.30<br>9.15<br>14.49                                           | 34 11.20                          |
| 5.50<br>9.—<br>12.50                                               | 8                                        | 0NAHO 4<br>.25<br>.40<br>.40                                    | 8. 01080<br>8.40<br>12.—<br>17.20 |
|                                                                    |                                          |                                                                 |                                   |

A TRUBSTE DA TRIESTY

Orario della tramvia a vapore CIDENR - RAW DANTRER.

| DAME - ON DAMESON         |            |             |            |  |  |
|---------------------------|------------|-------------|------------|--|--|
| Partense .                | Arrivi     | Partense    | Arrivi     |  |  |
| DA UDINE A                | S. DANIELE | DA B. DANIE | Did 🔻 🖈    |  |  |
| R. A. B                   | 9.40       | 6.55        | R. A. 8.3  |  |  |
| R. A. 11,20               | 13.—       | 11.10       | 8. T. 122  |  |  |
| R. A. 14,50<br>R. A. '8,— | 16.43      | 13.55       | R. A. 15.3 |  |  |
| R. A. '8,-                | 19 45      | 17.3)       | 8, T. 191  |  |  |

Vendita annuale dei prodotti Nestlé 30 Milioni di scatole

Consumazione giornaliera di latte: 100.000 litri 25 MEDAGLIE D'ORO 20 DIPLOMI D'ONORE



Per exit. Profes

E' raccomandata già da 30 anni dalle primarie autorità mediche di tutti i paesi. E' l'alimente il più diffuso ed il più apprezzato pei bambini e gli ammalati.

Le Farina lettes Nestie contiene il miglior latte delle Alpi Svirrere. La Farina lattea Mestle

di facilissima digestione, impedisce i vomiti e la diarrea.

La Farina lattea Nestle facilità lo slattamento e la dentizione. Essa vien pre con piacere dai bambini.

La Farina lattea Nestie è d'una preparazione facile e rapida e sostituisce con vantaggio il latte materno quando questo manea.

Le Farina lettes Nestie è sopratutto di grande valore durante i calori dell'estate allorché i bambini sono colpiti da malattie intestinali.

IN VENDITA: NELLE FARMACIE, DROGHERIE E SPACCI DI DERRATE ALIMENTARI.

Per le inserzioni e in quarta pagina conviene pagare il prezzo antecipato.

Udine, 1898 - Tip. Domenico Del Bianco

inquiet diamo tante : di Cass a men consen manzie lui rid gini; r voto di

> Append Fat

> > mente di Mas verso 1 Egli due! V S'ha b forte pe andar

novella. Leoni ques' or Difatt aperta ato sul bluastro stanti.

- No ormira Una **Euardo** -- No